In Udine a domicillo,

nella Provincia e nel Regno annue Lire 24 trimestre.... Pegli Stati dell'Unione postale si aggiungono le spese di porto.

gamento antecipato. Per una sola volta in IV pagina cont. 10 la : inea. Por più volte al fare un abbuono. Articoli comunicati in III. pagina cent. 15 la linea? MANAGEMENT THE

Non al accettano in-

GIORNALE POLITICO - AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE - LETTERARIO.

Il Giornale esce tutti i giorni, eccettuate le domeniche - Amministrazione Via Gerghi N. 10 - Numeri separati si vendono all'Edicola e presso i inhaccai di Mercatovecchio, Piazza V. E. é Via Daniele Manin - Un numero cent. 10, arretrato cent. 20

# a Montecitorio.

Annotiamo con compiacenza come l'onorevole, Giuseppe Solimbergo, deputato del I collegio Udine, nulla !trascuri di quanto, essendo in conformità coll'interesse pubblico, possa tornar gradito a' suoi elettori.

Dopo le proteste clamorose di un meeting tenuto nella città nostra su argomento: ferroviario, erasi fatto silenzio ma era il silenzio del dispetto, vedendo che în seguito u vaghe promesse, il Governo e l'alta Amministrazione delle ferrovie erano sempre lungi da accordi che avessero condotto alle desiderate conchiusioni.

Se non chè l'on. Solimbergo aveva presentata sull'argomento della Stazione di Udine e del servizio ferroviario, formate interpellanza alla Camera, della huale sabato cadeva 'il turno: e l'on. Deputato trovavasi al suo seggio, prolito svolgerla.

Ma il Ministro Finali che già in anrecedenza aveva dovuto rispondere ad altri oratori per analoghe lagnanze, cercò ron bel modo di ritardare questa nuova interpellanza, adducendo che il Governo in trattative con la Società esercente a Rete Adriatica perchè sieno al più presto soddisfatti i desiderii degli udinesi non solo, bensì di altre città pel completamento e pel servizio delle loro Stazioni.

E questa volta crediamo che il Minitro abbia risposto cos), non per iscanare l'interpellanza dell' on. Solimbergo asciando al tempo di metterla nel dinenticatojo, bensì perchè in realtà tratasi per devenire ad una risoluzione concreta. E giorni addietro, trovandosi n Udine un alto funzionario dell' Amninistrazione della Rete Adriatica, ebbino opportunità d'interpellarlo, e da lui ilevammo essere la Società ben dispota ad assecondare i deslderj degli udipesi, ed aspettare solo la parola del Go-

> Ad ogni modo, se l'on. Solimbergo rese atto, come suol dirsi, delle dichiaazioni del Ministro, noi pur prendiamo tto del proposito del nostro onorevole Deputato di mantenere la sua interpelanza, da svolgersi più tardi, ovvero da

Appendice della PATRIA DEL FRIULI 7

ROMANZO

Ripton non capiva gran che di quei crupoli; ma il suo piano di condotta, ormato antecipatamente, e le abitulini di soggezione contratte nei suoi apporti con Riccardo, non gli permiero alcuna obbiezione. Così quest' ulmo, incoraggiato nella sua velleità di compromessa.

estici del castello, la gente della fatria e dei tre o quattro villaggi rcostanti accorrevano alla festa che oveva segnalare l'inaugurazione del uo quarto lustro - Riccardo Feverel. eguito a malincuore dal suo aiutante. lipton, se la svignò all'insaputa del rcondava Raynh - Abbey.

Si cercò invano l'eroe della festa; sopra una di esse... dovette fare a meno di lui.

Sir Augusto, indovinando press'aoco i motivi di quella silenziosa evaone, si contenne tutto il giorno nel iglior modo possibile a tutti spiegando. tesori di sua ospitale affabilità.

riservarsi alla discussione del bilancio dei Lavori pubblici, qualora non consti prima che siansi dati i necessarii provvedimenti per una soluzione definitiva.

(ABBONAMENTO POSTALE)

Nel citato meeting di Udine l'on. Solimbergo formulò con appropriato Discorso le sue idee, conformi a quelle delle nostre Rappresentanze cittadine, del Municipio e della Camera di Commercio. Quindi a Montecitorio, col propugnarle animosamente, efficacemente, egli, oltre provvedere alla propria dignità di Deputato, rendesi interprete dei sentimenti e de' voti degli elettori.

#### SOCIETA DI PATRONATO.

(Continuazione, v. n. 44).

Le Società di patronato sono estese in Francia, nell'Olanda, nel Relgio e nella: Svizzera e in quasi tutti i paesi civili. del mondo. L'Italia pure ne conta, almeno le conosciute sino a' di nostri, tre, con la loro sede in Torino, in Milano ed in Firenze. Queste istituzioni, che sono e saranno la conseguenza d un nuovo principio accolto nel Codica penale, sulla liberazione condizionale; e di un altro ne' riguardi della pena, accettando d'essa un concetto più umano e più razionale, non tarderanno, a mio avviso, a spiegare la loro influenza con le più lusinghiere conferme. E ciò farà ognora più sicuro l'animo nostro; quando saranno incoraggiate da persone intelligenti e di ottimo cuore; e trovino un valido appoggio non già nel privato; ma nella stessa autorità dei Governo, voglio dire ne' suoi preposti, ai quali, non mancheranno i mezzi per conseguire si caritatevoli scopi. Basta invero che noi tutti ci convinciamo di una verità, ed è che la natura dell'uomotutt' altro ch' essere incorreggibile si ravvede dopo la colpa; e che una voltacaduto, se sorretto, trova il modo di ribattere quella ira che abbandonò per cause forse a lui solamente conosciute. Diversamente, quale concetto dovremmo farci del nostro simile? Saremmo tranquilli nell'animo nostro, se una volta parcossi dalla giustizia, non dovessimo più con tutti i più nobili conati, rimarginare quella ferita, e tornare onorati nel mondo? Una emenda sia pur tarda, sia pure all' ultima ora, non lascierà mai a disperare di un nomo il più corrotto e più volte violatore della legge.

All'ora del pranzo, divenuto meno filosofo, attribui al figlio assente un partito preso di ribellione che pro-'fondamente l' afflisse. Bevette nondimeno alla salute dell' erede, ma nessun fece altri brindisi, non essendo là Riccardo per rispondervi giusta il co-

Zii e zie, cugini e cugine si dispersero poscia lunghi i verdi tappeti del giardino, beati di sottrarsi a una situazione imbarazzante.

Mistress Doria Forey era semplicemente fuori di se stessa. - Guardate esistenza, decise inpetto di salvare in un po' lo stordito! diceva ella al cun modo o nell'altro la sua dignità rato di Sabourne, il precettore di Riccardo. — Guardate se verrà a danzare Infatti, venuto il gran giorno — con Clara! E la piccina non accetterà iorno in cui tutta la parentela, i do- l'altro cavaliere. In un giorno come questo non poter danzare con suo cugino!... Ma che fare? Come rianimare

questa lugubre serata? - Ahimè, signora! sospirò il curato che di tratto in tratto lasciava trapelare suo malgrado quella specie di silenziosa adorazione che gl'inspirava adre e col fucile sotto il braccio, si l'amabile vedova, ciò tornerebbe faciacciò nel profondo della boscaglia che lissimo se avesse da tutte le persone qui presenti il potere di esercitare

> Lady Blaudsh, da parte sua, un po' rattristata fdagli sforzi di sir Augusto per mantenersi allegro, si lasciava fa- i tutto, anche dalla nostra ombra. Nel cilmente distrarre dai sarcasmi onde Andiano mitragliava con tutta carità convenuti alla festa.

Infatti con la liberazione condizionale si mira a conseguire dal condannato una riforma della sua vita; e ad usarsi un sistema, di cure diretto a correggerlo e a prefezionarlo; a convincerlo che la coazione esercitata su lui non ha un carattere ostile E così la pena sarà completa, quando giunga a correggere; perchè non basta punire, togliendo all'uomo la libertà di fare il male, se non gli si insegna ancora a seguire il bene. Trovando quindi egli nell'interno del carcere già bella e preparata una scuola di morale educazione e di lavoro, imparerà dall'esperienza, che avrebbe conseguito migliori vantaggi se nella sua gioventù si fosse dedicato, a ció cui ora è costretto per necessità di cose ad applicarsi. Apprenderà che la società, punendolo, cerca ancora il suo morale non fosse verità, rispondo io l'opposta ravvedimento, e che la subita coercizione fisica gli gioverà per la sua punizione morale.

Ma appunto per ciò che il colpevole, avuto riguardo alla sua buona condotta, dovrà essere oppresto o tardi messo a godere della libertà, non si deve lasciarlo abbandonato a sè stesso nè privo di mezzi che lo dirigano nel difficile cammino della vita. La società soddisfa n un primo compito quando si occupe della emenda soggettvo interiore del condannato; ma sarebbe infruttuoso e prio di salutari conseguenze, se una volta conseguito il bene non cercasse di farlo attuare praticamente, quando l'uomo è lasciato in balia di se stesso. Egli è un infermo piu o meno rnrabile nel l'ordine murale; per lui bisogna applicare i grandi principi dell'arte medica. È uno spostato gettato in mezzo a quella soccietà che su non lo detesta, ha mostrato fino ad ora di curarlo ben poco; lasciando in compagnia de' più truci pensieri che sono, pur troppo, la perdizione di ogni disgraziato.

Al grido, adunque della conversione, che deve uscire da ogni animo gentile, si sono riscosse parecchie città d'Italia, tra le quali Torino, Firenze e Milano. Di due delle quali tengo sott'occhio, li statuti, bellissimi sotto ogni rispetto. Popolose, queste città, piene di splendori di miserie; di affaccendati e disoccupati, hanno dato e danno alla criminalità considerevole contingente. Causa se una prima, certo inportante perchè si invigilassero la maggior parte dei facinorosi usciti dal carcere, e si provedesse alla loro condizione avvenire.

La serata si trascinò alla meno peggio fino alle dieci.

A quell'ora, ciascun senti d'essere d'imbarazzo al padrone di casa e la rapida dispersione dei convitati restituì i vasti saloni alla loro solitudine, alle tenebre abituali.

Miss Clara, da fanciulla bene educata, chiese alla madre il permesso di mettersi a letto. Diciamolo pure : la si sentiva punta sul vivo. Riccardo l'aveva dimenticata, l'aveva sdegnata.

Non aveva ricevuto da lui il bacio tradizionale ch' ei le doveva nella sua qualità di cugino. Restava a sapersi come spiegherebbe egli il suo strano contegno e se domanderebbe perdono cen tutta umiltà, con sincero pentimento.

La curiosità che provava a tale riguardo tenendola sveglia, e andatasene pei fatti suoi la cameriera, Clara lasciò il letto senza far strepito; indossò le vesti che poco prima s'era tolte e colla candela in mano, in punta di piedi, volleassicurarsi coi suoi propri occhi se Riccardo fosse tornato.

Pervenuto alla sveglia della cameretta di lui, non vide alcuno, assolutamente; ma una lieve agitazione dei cortinaggi, un leggero soffio ch' ella credette sentire bastarono per metterla in fuga.

Quando si è in dolo, si ha paura di lungo corridoio che doveva percorrere per ritornare alla sua stanza, un ru- più scuciti, più disordinati. more di voci l'arrestò.

E' pertanto pregio dell'opera di gettare uno sguardo sull'uno o sull'altro di qualli Istitutti.

Formata la Soccietà di Patronato in Milano, nell'anno 1879, conta già parec. chi anni di vita, avendo dato, in poco tempo risultati più che soddisfacente. Le disposizioni infatti dei suo statuto si occupano del'condannato come tale seguendolo all'ingresso del carcere e custodendolo nella sun cella: lo seguono libero nel nuovo ambiente che una nuova società gli prepara: pur troppo, ambiente pieno di serie preoccupazioni, per colui se lo è inimicato; pieno di prevenzioni, per chi deve a quel disgraziato affidare 'un lavoro. Il sommo Carmignaniscriveva che un uonto uscito dalle galere per l'ordinario è un nemico della società. Se osservazione che è la società col suo contegno che ha dichiarato almeno fino ad ora un nemico. Perche essa non si mai esplicato con mezzi valevoli alla correzione da lui; el'opera non fu inattiva; perchè inerte o non vuolle cercarla. Che se spesse volte può germogliare nell'animo del condannato un erroneo concetto, non sarà dovere de'huoni, di cancellarlo dalla sua mente e convincerlo che la soccietà stessa si occupera di lui?

Marini dott. Vittorio (Continua)

# 'arlamento nazionale.

Camera dei Deputati. Seduta del 22. - Pres. BIANCHERI.

Il presidente comunica che il vicepresidente Villa in unione ai deputati della provincia di Torino ha presentato alla duchessa Letizia e al duca d'Aosta gli indirizzi di condoglianza votati dalla Camera, e aggiunge che entrambi si dichiararono grati e commossi per la partecipazione presa al loro dolore dalla Rappreseutanza nazionale.

Si viene allo svolgimento di interro-

gazioni ed interpellanze.

Era queste notiamo quella dell'onorev. Solimbergo al Ministro dei Lavori sulla tenace ed inesplicabile resistenza che la Società Adriatica oppone a soddisfare i più modesti e legittimi reclami della città di Udine riguardo alla nostra Stazione ferroviaria.

Finali prega Solimbergo di differire lo svolgimento della sua interpellanza, perchè pendono trattative fra il Governo e la Società Adriatica relative ai completamento di parecchie stazioni, fra le quali vi è quella di Udine; così che quanto prima sarà in grado di dargli, anziche vaghe promesse, formali assicu-

Quelle voci venivano dalla porta socchiusa del gabinetto di sir Augusto. - Master Riccardo è ritornato, di-

ceva al suo padrone il vecchio cameriere Benson.

- Sta bene, rispose semplicemente il baronetto.

- Si lagna di aver fame, soggiunse il cameriere con voce grossa. - Dategli da mangiare, fece il pa-

Clara rientrò allora nella sua camera, un po' tranquilla, ma fortemente decisa di reclamare senza por tempo in mezzo e ad ogni costo le più esplicite spiegazioni di quello strano contegno

che quel giorno le aveva recato tanto dispiacere.

giovane ribelle ed il suo complice, in presenza di Andriano e dal curato di Lobourne, saccheggiavano letteralmente un piatto di pernici.

Spossati di fatica ed affamati, vedevano il fondo ai colmi bicchieri che il coscienzioso Benson loro rifiutava e che il cugino di Riccardo per lo contrario loro prodigava non appena il vecchio cameriere voltava le spalle.

Evidentemente si trovavano entrambi in condizione di spirito anormale, ma tuttavia non abbastanza giustificata dal sentimento della loro scappata.

Riccardo sopra tutto teneva i discorsi

- Questa volta finalmente ho visto

razioni. Spera quindi che i giusti desideri ed i reclami di Udine, dei quali si è fatto interprete l'on. Solimbergo, saranno presto soddisfatti.

Solimbergo prende atto delle dichiarazioni del Ministro che considera come una promessa pubblicamente data: con la quale si riconosce che la questione esige pronta, decorosa e definitiva: i provvedimenti non saranno soddisfacenti richiamera l'attenzione della Camera, o con lo svolgimento della sua interpelianza che mantiene, o al bilancio dei Lavori pub-

Colla solita forma, Imbriani svolge la sua interpellanza al presidente del Consiglio « per l'atto arbitrario dello scinglimento del Comitato per Trieste e Trento in Roma con manifesta violazione delle garanzie statutarie e offesa dei diritti e della coscienza nazionale ».

Crispi dichiara che le teorie svolte da Imbriani e le forme stesse colle quali le ha rivestite non permettono di dargli una lunga risposta e gli impediscono di usare altre parole al di là delle necessarie. Egli ha avuto sempre in mente che un governo è tanto più rispettato all'estero quanto sa farsi rispettare all'interno. Un governo che non sa reprimere i partiti sovversivi non è degno di stare al suo posto. Purtroppo ci fu un' tempo in cui l'Italia era poco stimata a destra, minacciata a sinistra, perchè creilevasi che il suo governo si sareblasciato trascinare da alcune associazioni, da alcuni individui. Ma questo tempo fortunatamente non è più; il diritto di pace e di guerra spetta al Re e ricorda quindi gli scopi per cui l'associazione fu disciolta; il governo ha obbligo di prevenirne i reati e far sì che non si turbino i buoni rapporti. Questo dovere egli ha adempiuto (Bene). E'strano che l'iniziativa di provocare continuamente una potenza straniera venga da banchi di' estrema sinistra dai quali si predica sempre il disarmo. (Movimenti, approvazionij. Una simile politica, così poco corrente, non farebbe che compromettere l'unità e le istituzioni. Ora è fermo suo intendimento, perchè suo stretto dovere, di difenderle con tutti i mezzi che la legge gli appresta ed occorrendo anche con la sua persona. / Vive approvazioni).

#### L'uomo più grosso d' Inghilterra.

È il signor Tommaso Lumley, ricco industriale di Londra, che pesa 200 chilogrammi e misura, alla vita, metri 2.07 di giro; le sue coscie hanno una circonferenza di metri 1.80.

In causa delle sue dimensioni, egli non può entrare negli scompartimenti dei treni ferroviari. Viaggia quindi in un furgone, seduto sopra una poltrona.

il mondo, esclamò dopo il quarto bicchiere di claret. — Una bella giornata in parola d'onore! che direste voialtri d'un cacciatore come questo? soggiunse adittando Ripton. - Porta il fucile ma dimentica di caricarlo... Si sono burlati di lui quei bei fagiani!... Le strane cose che si veggono in questo paese!... I fittaiuoli scacciano i proprietari a colpi di staffile... Così noi abbiamo un lavoratore, un calderaio, che bisogna annoverare fra i seguaci di Zoroastro, fra gli adoratori del fuoco...

A questo punto un' occhiata furtiva partita da Ripton, e che però nonisfuggì ad Aviano, invittò Riccardo a

maggior discrezione. Egli chinò il capo e continuò a Frattanto nella sala da pranzo, il mangiare con una specie di rabbia. Ciò vedendo, e senza dubbio per distrarlo, Andriauo gli versò mezzo bicchiere di Porto.

Trascinato dalla riconoscenza:

- Che fareste voi, bel cugino, ricominciò Riccardo -- che fareste voi se taluno di quei bruti che si dicono fittaiuoli si permettesse di portare la mano sopra di voi?

- Non saprei in verità, rispose freddamente Andriano, ma mi sembra che prendere la mia rivincita. Vi sarebbe-

per case toccate qualche incidente? - Oh, niente affatto... soltanto va bene consigliarvi ad ogni buon fine.

(Continua).

#### La fuga d'un matto

Narra il Tagliamento di Pordenone. Lui non si chiama Latude, ma semplicemente Magris Pietro: non era recluso per aver stampato dei versi mordaci all'indirizzo di una madama di Maintenon qualsiasi, ma perchè il povero cervello suo non era e non è più a posto, fisso nell'idea che i nemici della religione gli vogliano far fare la parto di San' Lorenzo, cioè bruciarlo sulla gretella.

Ma il Magris, come il povero Latude, come il sig. De Boileau, una volta ricoverato in manicomio trovò subito pronti I suoi quarantanove mezzi di fuga. Era ad Udine e fuggì da quello spedale: ripreso a Montereale Cellina e qui condotto e rinchiuso nel nostro manicomio, sabato, preso dalla solita mania di scappare, compi l'ardita impresa. Salì alla latrina, ruppe e staccò due di quelle stanghe di ferro dell'inferriata, poi scavalcata la monaca si afferrò a questa penzolando nel vuoto ad un'altezza di oltre 5 metri sulla via. Visto a lato un condotto della grondaia vi si afferrò come un gatto e strisciando lungo quella fu a terra.

Qualche cittadino lo vide, diede l'allarme ed il povero matto fu tosto ripreso e ricondotto nel loco di sommo dolore.

#### Note varie.

Latisana, 21 febbraio.

Credo che sia corso appunto un anno dal giorno in cui trovava posto nelle colonne del reputato vostro Giornale un mio articoletto annunciante il programma delle feste che sarebbero seguite nel nostro paese per innaugurare la ferrovia.

L'uomo propone e Dio dispone, poichè per il fatto che alla nostra Stazione ferroviaria non c'era la strada di accesso quale l'estetica voleva, si venne all'epoca presente senza che le feste si facessero.

Fra poco la strada che ci condurrà alla ferrovia sarà a disposizione del pubblico, strada ampia, vicinissima al paese ed in seguito costeggiata da piante, le quali nella estate ci faranno di ombrello riparandoci dal sole cocente.

Taluno vede di brutt'occhio il fossato che da una parte si sta eseguendo, ma pazienza, dovremo dire che col tempo anch'esso sparirà a per quanto si può sapere, verrà eseguito un conduttore per le acque nell'interno di detta fossa e così sarà compiuto quanto ora si sta facendo in via provvisoria.

Tornando al programma delle feste di dodici mesi fa, credo che starebbe bene l'iniziarle ora che anche il viale predetto, e tanto desiderato, é in via di compimento.

Sta per comparire la bella stagione, la primavera diletta e tanto più convenevole per feste pubbliche all'aria tiepida fra l'olezzo di piante sboccianti cari fiori: dunque teniamo ferma la speranza di veder risorgere quel Comitato egregio organizzatore delle feste che altra volta, per lo stesso scopo, si assumeva tante cure tutti ed in cui ripongono la speranza che esse feste si daranno, ed in modo più che solenne.

Giova più che mai al nostro paese di attirar gente dai luoghi limitrofi non tanto come della provincia tutta allo scopo di far conoscere e le nostre terre ubertose e dare sviiluppo al commercio. Frattanto sta bene lo esprimere il de-

siderio dell'intero paese perchè alla esecuzione dalla strada della stazione si rianimi l'idea di inaugurare un opera del progresso. :

## Società Anonima

## Imprese pubbliche Pordenone

Capitale L. 50.000 - versato 48.000,00

Sede Pordenene - Agenzia in Maniago.

A tutto il giorno 28 febbraio corr. resta aperto il concorso al posto di contabile cassiere della Società, al quale va annesso l'annuo stipendio di L. 1200 (milleduecento).

L'eletto dovrà dare cauzione di lire 1000, (mille) ed entrare in carica al più tardi il 15 marzo p. v.

La nomina è di spettanza del Consiglio d'Amministrazione del Collegio dei sindaci.

Per maggiori dettagli rivolgersi alla Direzione della Società.

Pordenone, dall'afficio della Società li 15 febbraio 1890.

li Presidente.

#### Imperatore e Cirdinale.

il cardinale Manning, arcivescovo di Westminster, ad una lettera del signor R. Fleischer, editore della Deulsche Revue, che gli chiedeva la sua opinione sui recenti rescritti dell' Imperatore cosi rispose:

» Signore,

» Voi desiderate sapere ciò che io penso dell' invito rivolto dall' Imperatore di Germania alle Potenze europee di riunirsi in conferenza per discutere la questione del lavoro e la situazione di milioni di individui che vivono del loro lavoro nei diversi paesi.

» Io considero questo atto imperiale come il più saggio e il più degno fra tutti quelli che emanarono finora dall'iniziativa dei Sovrani del nostro tempo. L'attuale situazione dei lavoratori salariati in tutti i paesi europei costituisce per ogni Stato un grave pericolo.

« Le ore del lavoro, l'impiego delle donne e dei fanciulli, l'insuficinza dei salari, le incertezze dell' impiego, la crudele concorrenza creata dall'economia. politica moderna, l'annullamento della vita domestica che risulta da queste cause e da altre dello stesso genere, tuttociò pone i lavoratori nell' impossibilità di vivere una vita umana.

« Come mai un uomo, obbligato a i lavorare quindici o sedici ore al giorno, può anche adempiere ai suoi doveri di padre di famiglia? Come mai una donna, obbligata ad assentarsi dalla sua casa durante tutte la giornata, può adempiere ai suoi doveri di madre? Evidentemente ogni vita domestica è impossibile. È sulla vita domestica del popolo che riposa tutto l'ordine politico della società umana, e quando questa base è scossa, che ne avverà dell' edificio?

« Per conseguenza l'Imperatore Guglielmo provò d'essere un vero nomo di Stato, e ch' egli è previdente.

« Aggradite, ec.

NEL MAGAZZINO MODE

UDINE

L: FABRIS MARCHI

Grande Emporio Confezioni.

Ulster colorati forme eleganti fantasia. — Promenade in stoffe

nere damascate novità. — Jaquets in <sup>c</sup>olori uniti e fantasia per signo-

rine. Visites in ricche stoffe di seta ed in lana con passamanterie e

pizzi modelli grandiosissimi — Fichi elegantissimi tutti in Merletti

e Nastri. - Pellegrine con ricami gagè su stoffe di seta nere ricche

con frange graziosa novità di Parigi. - Copripolyere in bellissime

(Prezzi convenienti da non temere concorrenze).

stoffe di seta colorate. Impermeabili in stoffe di lana colorate.

« Enrico Cardinale Manning. »

#### La Svizzera cede il posto-

Berna, 22 — Il governo tedesco avendo deciso di convocare in marzo una conferenza internazionale a Berlino per la quistione del lavoro degli operai, il Consiglio federale rinunzia alla conferenza di Berna, poichè i programmi delle due conferenze sono identici.

#### Cronaca Cittadina. Bollettino meteorico.

Stazione di Udine -- R. Istituto Tecnico.

| Domanica 23-2-90                                                         | ore<br>9 ant.                           | ore<br>3 pont. | ore<br>9 pont. | glorno<br>22<br>oro 9              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Acquaendent.mm.<br>Vento ( direzione .<br>veloc. em.<br>Termon. centigr. | 759.3<br>83<br>seseno<br>E<br>21<br>0.0 | 15<br>5.0      | 1.5            | 759.7<br>87<br>sereno<br>—<br>—0.7 |
| Temper, mass 8.9   Temperatura minima min. —1.1   all aperto —3.2        |                                         |                |                |                                    |

segno - vuol dire sotto zero. Telegramma meteorico

Recevuto alle ore 4 pom. del 23 febbraio dell' Ufficio centrale di Roma.

Tempo probabile:

Venti settentrionali da deboli a freschi, cielo nuvoloso o coperto sull'Italia inferiore nuvoloso p sereno sull'Alta Italia.

#### Concorsi.

Per il prossimo anno scolastico 1890-91 il Ministero della Marina ha aperto i seguenti concorsi pei giovani che desiderano entrare nella R. Accademia Navale in Livorno.

1.0 Concorso per l'ammissione di 20 allievi alla V classe pei giovani non nati prima del 1 gennaio 1869. Il concorso sarà per titoli

Ai giovani ammessi sarà accordata la intera pensione gratuita durante la loro. permanenza in Accademia.

2.0 Concorso per l'ammissione di 50 giovani alla 1.a classe e 10 alla 2a dei quali quattro riservati agli allievi dell'ultima classe dei collegi militari.

Gli aspiranti alla I classe non debbono essere nati prima del 1 gennaio 1875 nè dopo il primo gennaio 1878 e quelli alla II non prima del primo gennaio 1874 nè dopo il 1 gennaio 1877.

I posti saranno concessi in seguito ad esami.

Per maggiori schiarimenti e per ottenere i programmi, dirigersi al Comando della R. Accademia Navale in Livorno».

#### Dei delitti contro la libertà del lavoro. (dal nuovo Codice).

Art. 165. Chiunque, con violenza o minaccia, restringe od impedisce in qualsiasi modo la libertà dell' industria o del commercio è punito con la detenzione sino a venti mesi e con la multa

da lire cento a tremila

Art. 166 Chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre sia a operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito con la detenzione sino a venti

Art. 167. Quando vi siano capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è della detenzione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquecento a cinquemila.

#### Nomina onoridea.

Il Ministero d' Agricoltura e Commercio offeriva in questi giorni al bravo dott. Giuseppe Locshi la cattedra di lettere italiane presso l'Istituto forestale di Vallombrosa.

Siamo lieti di annunziare questa nomina ben meritata, poichè il nome del valente dott. Loschi è già conosciuto anche all'estero per le sue pubblicazionì letterarie.

Auguriamo allo studioso Professore una brillante carriera e prosperi destini degni della sua vasta coltura e della sua rara modesta.

#### Ballo e beneficenza

Jeri una commissione nominata dal Consiglio direttivo Club umoristico di divertimenti devenne alla liquidazione del ricavo avuto nella festa di beneficenza data nella sala del club medesimo la sera del 8 corrente mese

Dalla spontanea offerta fatta dai Signori Soci e dalle Signore e Signorine intervenute a quella serata si incassarono L 65. — le quali furono devolute a scopo di beneficare n. 12 famiglie veramente bisognose della Parrocchia di San Cristoforo. Ieri stesso vennero distribuite le poche lire assegnate a ciascuna di queste famiglie.

L'atto veramente filantropico merita d'essere segnalato ad onore di componenti il Club.

#### Teatro Sociale.

Lo spirito di carità è sempre vivo nel cuore della nostra cittadinanza.

Il concorso al concerto di ieri sera le ha addimostrato pienamente.

Ad' onta del tempaccio, il teatro era al completto per intervente di pudblico, primeggiando il sesso gentile.

Lo scopo fu perfettamente raggiunto La serata non poteva attendere esito migliore.

La distinta artista nostra concittadina Signora Romilda Pantaleoni, salutata al suo primo apparire da un generale e prolungato applauso, entusiasmò addirittura tutto il pubblico col suo canto celestiale, non sapendo se ammirare più in lei la fine arte o l'eletto sentimento che dà anima al canto e in modo tale da trasportare al più schietto e sincero entusiasmo.

D'ogni pezzo si voleva il bis - e la gentile artista, accondiscendendo al vivo desiderio di tutti, cantò, fuori programma, una graziosissima Barcarola del maestro Facio e ripetè la Serenatella del Burgmein.

E ammirabile riesce davvero la perfetta interpretazione che la celebre artista, dà alla classica musica del Ponchielli e del Faccio, e così del pari alla semplice e pur tanto cara melodia di una Barcarola.

Venne presentata d'un superbo mazzo di fiori e d'un ricchissimo braccialetto d'oro tempestato dà preziose perle dono delle signore Patronesse pegli Ospizii marini.

Romilda Pantaleoni dopo la comparsa di iersera lascia nei cuore e nella mente dei suoi conciltadini un ben gradito ricordo ed un vivissimo desiderio di riudirla ed'applaudirla in più largo campo.

Fecero bella corona alla celebre cantante, e compirono ottimamente la serata, ii Sig A. Dal Bianco che nella Metodia in fa e Studio di Rubrinstein, nell'Impremptu Fantasia di Chopin e nel Rondeau capriccioso di Mendelsshon, affermò pienamente tutte le sue belle qualità di distinto pianista.

Padrone assoluto della tastiera, egli con una facilità e precisione ammirabili, supera : tutte : le difficoltà e nella classica musica sa interessava il dotto ed il profano, e tutto suo merito di una esecuzione inappuntabile; - il maestro sig. G. Verza eseguendo Margherita, melodia di Gordini, la Cavatina del Rasse e la Sonata XII Paganini agginnse alle tante una novella prova della sua valentia e della sua ferfetta conoscenza del diffici le strumento che con vero magistero d'arte egli tratta; = i signori Nucci, Nuvoloni, dott. Toniolo, insieme al maestro Verza formano un quartetto ammirabile per fusione e colorito musicale, lo prova la splendida esecuzione della Romanza di Rheindorf ed il Rondò de Quator n. 39 del Mendelsshon; e per le stesse qualità furono assai gustati lo Spinnerlied dell' Hollander e la Gavotta Pompadour del Celega, eseguiti molto bene dagli egregi signori Nucci, Nuvoloni, dott. Toniolo, Blasich, Barei, Camerino, Percotto, Foscolini, Montico, Santi e Fabris.

I pezzi n, 2 e 11 del programma furono omessi per improvvisa indisposizione della signora Emilia Rubini.

Accompagnò al piano tutti i pezzi, il signor F. Escher, con la sua solita brayura ed instancabilità.

La serata è riescita pienamente, e ne va tributato un ben dovuto encomio all'egregio Comitato per gli Ospizi Marini che nulla ommette pur di rendere sempse più vantaggiosa la santa Istituzione ed alla solerte e generosa Presidenza del Teatro Sociale che s'interessò tanto per ottenere uno splendido o lucroso spettacolo.

### É morto

quel Savio Luigi ventenne abitante in via Gemona, del quale annunciammo l'altro giorno chè aveva tentato suicidarsi giovedi per dispiaceri d'amore.

#### Locali ad uso di cassè d'affitare.

Si porta a pubblica notizia che col 3 d'agosto p. v. i locali ad uso casse neledificio del teatro di questa Città saranno da appigionarsi.

Eventuali offerte sono da dirigersi à tutto il 15 aprile p. v. direttamento alla Direzione del teatro.

Gorizia, 12 febbraio 1890. La Direzione del teztro di Società

#### Ringraziamenti.

I genitori e parenti del bambino Dante Variolo, nello strazio per la sua morte improvvisa, ebbero un conforto per le dimostrazioni ricevute da amici e conoscenti e dalla benemerita Società di Mutuo Soccorso fra i lavoranti fornsi e propietari di forno, la quale mando la propria bandiera ed una rappresentanza ai funebri di quell'angioletto.

Sentono perciò vivo il dovere di porgere a tutti un ringraziamento dal cuore-

La Società lavoranti fornai ringrazia vivamente la famiglia del Sig. Variolo Nicolò per la clargizi one fatta u totale beneficio della mentovata Società, perche questa fu ad accompagnare all'ultima dimora il bambino Dante Variolo con la rispettiva bandiera, augurandogli vita e salute ai figli superstiti.

Alle 6 pom. di jeri spirò il Cav. Ufficiale della Corona d'Italia Conte Lucio Sigismondo della Torre Valsassina nell' età d'anni 82. 10 16 16

La moglie, la figlia ed i nipoti addolorati danno il triste annuncio ai parenti ed agli amici.

I funerali seguiranno domani dalle ore 1030 ant.

Udine, 24 febbraio 1890.

#### Lucio Sigismondo: conte Della Torre - Valvassina

chiuse stanotte, ad 82 anni, la sua mortale carriera. Con lui si spegue il ramo principale di una famiglia che fu fra le più potenti del Friuli non solo, ma fra le più illustri di Europa. Unico discendente di quel casato, donde uscirono tanti ministri, capitani, patriarchi e giudicenti e la cui storia imillennaria s' intreccia colle l'ete e colle tristi sorti della patria, aveva da suoi maggiori ereditato la spirito pronto; la fiera indipendenza del carattere, la pertinacia di una volontà indomata.

Chi, senza conoscerlo, vedeva passare quella maschia figura, se lo rappresentava come l'incarnaziane del feudalismo; tima chi ebbe con lui dimestichezza, lo trovava affabile, alla mano e squisitamente gentile. Parlava arguto, aborrente dalle frasi vuote e con un profondo senso pratico in lui derivato dalla lunga esperienza di uomini e di cose. Aveva convinzioni salde, e messo un chiodo non c'era potenza al mondo capace di smuoverlo; i suoi giudizi per altro s' improntavano a giustizia ed imparzialità. Si poteva talvolta dissentire da lui, ma si doveva nondimeno rendere omaggio a quell'uomo tutto di un pezzo.

Assolti con plauso gli studi universitari, disdegnò l'ignavia a cui l'andazzo dei tempi, il largo censo e l'esempio de' suoi pari invitavanlo; era insolițo, allora, rinvenire nel patrizio friulano il cittadino operoso, tanto che del Torriani si diceva che » fra i nostri conti era il solo che contava davvero». E dal 1830 fino a jeri, per sessanta anni continui, fu chiamato a disimpegnare tutti dai più gravosi ai più elevati uffici della magistratura cittadina e provinciale; e (singolare antitesi), poco curante del suo privato patrimonio, attendeva con amore con diligenza e con zelo ai pubblici interessi. Nessuno osò contrastare le rielezioni di quel veterano delle nostre amministrazioni.

Imperocchè egli era la tradizione amministrativa e la personificazione del dovere. Io me lo ricordo poche settimane fa, nel rigore della stagione, colle gambe impotenti, sorrette le braccia da due famigli, comparire pel primo alle sedute mattutine dell' Ospitale, del cui Consiglio amministrativo era membro. E mi ricordo come allo sfacelo del corpo, senza mai profferire parola di lamento, egli resistesse sereno coll' energia della volontà. Che i giovani nostrì s'inspirino a codesto alto sentimento del dovere, a codesto esempio di forza morale!

Della posizione sua il conte Della Torre non meno vanto, se ne valse a scopi di pubblico bene, Quando maggiore in questa provincia infieriva la reazione e gli arbitri polizieschi e i giudizi statari ci pendevano sul collo, egli non esitò di presentarsi spontaneo a proconsoli e generali austriaci dichiarando fallaci le denuncie, opponendosi alle repressioni sanguinose, costituendosi mallevadore dei perseguitati. L'audacia dell'atto, l'autorità del nome, la dignità dell'uf-

gentiluc Udi Son teel : In Gorgi Civile

ficio pot

secutori'

sellza

la libert

Alle

SOCCOFF

che del

ferente

di quas

io posse

la di l

m' inchi

tomba.

Quest

Mand I lim

Frac

unga i

e temi fossero ai dive una de che la vinezza crepite propor una pa in date vita ,c

questo

che la

la vecc

pur tr

sorba (1 alla vit poi qu dalla 1 avvien n señ Los vivere lell'in ura, J legli t sottom

nfortu

pende

l' inve

asso

noi

Dipe

to im tessi, nai ve nni d iù flo on me atti c uò es ani a Le enti fisio

Quar avvi nume iverse utti s ell' av anza,

ulla s arare Si p dani sec

bile noi i Chi nga uoja.

dò ch categ sordi Ques

obab

ficio poterono più della ferocia dei persecutori: e molti sono coloro che (forse senza saperlo) devono a lui la vita o la libertà.

Alle calamità pubbliche a private soccorreva con larghezza, a patto però che dell'offerta sua e del nome dell'offerente non si facesse menzione.

Questi fatti, che per la consuetudine di quasi trent'anni m'erano noti, ben io posso ora ricordare senza offendere la di lui modestia, e, ricordandolo, m'inchino reverente davanti alla sua tomba. Udine ha perduto il primo suo gentiluomo:

Udine, 23 febbraio 1890.

G. B. Billia.

THE PARTY OF THE P

Somme disponibili per Mutui Ipotecari. Rivolgersi via Gorghi N. 24 vicino l'Ospitale Civile - Udine.

Mandare francobolli per la risposta.

#### VOCI DEL PUBBLICO La vechiaja relativa.

I limiti estremi della gioventù e della vecchiaja, sono il giorno e il secolo, oltre quali, o non si vive ancora, o si ha finito di vivere.

Fra questi due limiti massimi, corre una lunga serie di anni: e questi, se tutte le tempre e tutte le vite degli uomini fossero uguali, si potrebbero assegnare ni diversi periodi del vivere umano in una determinata misura: vale a dire, che la infanzia, la adolescenza, la giovinezza, la virilità, la vecchiaja e la decrepitezza, ne dovrebbero avere una proporzionata quantità.

Se vivendo l'uomo fino alla virilità, una parte degli anni si può distribuire in date proporzioni fra le epoche della vita che la virilità stessa precedono, questo sempre non si può fare nelle età che la susseguono, quali sono appunto la vecchiaja e la decrepitezza: ed avviene pur troppo spesso, che la vechiaja assorba una parte degli anni che spettano alla vitalità, e che la decrepitezza invada poi quel campo che fu lasciato libero dalla precoce vecchiaja; mentre di rado. avviene che quella invesione si verifici in senso contrario.

Lo spostamento delle ultime età del viveregumano in danno della longevità iell'individuo, può dipendere dalla natura, ma deriva ancor più dalla volontà legli uomini. Se dalla natura, è forza sottometersi, non consentendo un tale nfortunio rimedio alcuno. Se poi dibende dal fatto nostro, la sventura 'invecchiare e di giungere all' estremo asso inanzi tempo, si deve attribuire noi medesimi.

Dipenda poi questo deperimento e queto immaturo fine dalla natura o da noi tessi, è un fatto che noi vediamo ornai vecchi taluni che in ragione di nni dovrebbero ancora trovarsi nella in florida virilità, e decrepiti, se pur on morti, quelli che dovrebbero godere una prosperosa vecchiają. E questi atti conducono a dover dire, che si uò essere vecchi a trent' anni e gioani a sessanta.

Le cause di precoce vecchiaja dipenenti da noi, si possono. distinguere i fisiche ed in morali.

Quanto alle molte cause fisiche, non avvi bisogno che io ne faccia qui la numerazione, essendo notorie a chiunue. Le cause morali, sono anch' esse iverse ed immaginabili facilmente; utti sanno che una sensibilità non coretta dalla riflesione, che le passioni on dominate, che le preoccupazioni ell' avvenire non confortate dalla speanza, possono influire sinistramente ulla salute dell'uomo, e quindi anteciparare la senilità ed accorciarne la vita. Si può essere predisposti dalla natura morir giovani, come si può esserlo a orir vecchi; ma con la differenza, che nel primo caso non c'è rimedio, ed danno si deve ascrivere alla natura, secondo caso la morte, non impubile alla natura, può attribuirsi invece noi medesimi.

pi-

0-

e!

rre

di

in

arı

soli

aci

oni

ore

uf-

Chi è dalla natura predisposto a vita nga ed a morir vecchio, qualora ioja giovane, l'estremo suo fato non pò che provenire da offese violenti categli da altri, o da uguali offese e sordini d'ogni specie incolpabili a lui

Questo ragionamento però potrebbe n reggere, quando si rifletta alla obabilità che la vita possa essere

evitate o moderate con un buon reggime di vita; nel qual caso il pericolo di conservarne le traccie, o di soccombervi, diventa minore...

Se il merito della sanità e della longività spetta in parte alla nostra buona costituzione fisica ed alla esenzione da eventuali malattie e da accidenti fatali, lo si deve in parte anche al nostro sistema di vivere. Quindi se una delle cause del nostro prolungato benessere corporeo non è propriamente in nostro potere, lo è senza dubbio l'altra, che consiste, come dissi, nell'ordinato metodo di vita.

Ed è il buono o cattivo uso che da noi si fa di quell'arbitrio per il quale si conserva o si spreca la vita, ciò che s'intende considerare nel presente scritto.

i poco avveduti sciupatori delle forze conservatrici del loro individuo, sono i primi a deplorare le umane intermità e la brevità della vita. E mentre pretenderebbero dalla natura que' molti benefici di cui non sono degni, fanno alla natura stessa quotidiani oltraggi. Vorrebbero edificare per sè stessi lunga serio d'anni felici, e si affaticano invece a demolire anche quella vita, a compiere la quale la natura li aveva fisicamente preordinati.

Astraendo dalle conseguenze che i disordinati godimenti producono, e che lasciano indecisa la questione, se il patimento succedano al piacere possa essere da questo compensato; c'è l'altro malanno, che le sregolatezze non servono che a minare le basi della nostra esistenza, tormentando ed accorciando l'età giovanile, affrettando e rendendo valetudinaria e piena di acciacchi la vecchiaja.

Oltre all'abuso del piacere e della voluttà concorrono, a logorare ed a funestare i nostri giorni le passioni che invadono il campo intellettuale e morale dell'individuo. Questo elemento distruttore delle forze organiche dell'uomo, può essere non solo frenato e corretto, ma eziandio convertito in fattore benefico alla sanità ed alla longevità, mediante la ragione e la saviezza.

Ma quanti sono gli amatori della moderazione nell'uso dei beni della vita, quanti sono i saggi che sappiano crearsi la felicità col fare che i piaceri del senso e le soddisfazioni morali ed intellettuali si convertano in mezzi efficaci per conseguire una vegeta e prolungata esistenza?

La risposta a simile quesito non potrebbe essere che sconfortante. Ma nel giudizio delle cause per le quali i buoni conservatori della propria esistenza son pochi, occorrerebbe prendere a calcolo un altro coefficente, vale a dire, la disserenza di condizione ch'esiste fra l'uno e l'altro individuo. Il medio stato offre le migliori garanzie di salute e di lunga vita. La ricchezza è feconda di mezzi di conservazione, mentre la povertà invece ne è scarsa. Ma se la ricchezza abbonda di mezzi, questo vantaggio può riuscire funesto in ragione della superfluità che sempre nuoce allo stato normale di cui tutte le cose hanno bisogno per mantenersi e sussistere. La povertà pregiudica l'individuo in senso opposto, ma nuoce assai meno alla conservazione: e son notorii i vantaggi igienici dovuti alla frugalità ed all'astinenza.

Ma la frugalità e l'astinenza non sono a confondersi con la privazione, La fiera livellatrice degli uomini, miete innanzi tempo molte vite nel proletariato, ma ne miete ancor più nel pauperismo assoluto; e non so se i moderni sistemi di beneficenza giovino a ritardarne la vecchiaja e la morte. Uno studio per conoscere se la media durata della vita nelle classi diseredate sia oggi più elevata o non piuttosto più depressa che in altri tempi, sarebbe cosa più seria di quanto si creda; ma i risultati di questo esame temo assai che non sarebbero tali, per cui gli autori delle nuove leggi, a preteso benefice del povero, potessero andarne superbi.

La gioventù e la vecchiaja dell'uomo possono esese talvolta apparenti. La canizie e la calvizie, le grinze ed il pallore della fronte, la fievolezza della voce, l'inflessione dorsale, il passo lento ecc. trasformano in vecchio un individuo

accorciata o spenta delle malattic. Ma per età e per buona costituzione fisica queste ad ogni modo possono essere giovane tuttavia; e la assenza di queste imperfezioni, proprie dei vecchi, combinata con altri tratti caratteristici delle prime età, impartisce al veramente vecchio le floride sembianze della giovinezza.

Ma questo sono eccezioni; sussistendo in ogni caso il fatto che l'uomo, indipendentemente dalle apparenze, può essere vecchio da giovane, e giovane da vecchio.

Abbiamo osservato che una parte del potere per il quale si prolunga la giovinezza e si ritarda la vecchiaja, sta senza dubbio nelle mani di noi medesimi. Il non valersi di questa porzione di potere con un bene ordinato reggime di vita, che può essere messo in pratica più o meno in tutte le condizioni sociali, ed anzi lo agire del tutto al contrario, è una colpa che rasenta il suicidio.

Ammesso che la vita sia un bene, è debito nostro il conservarlo in modo, che anche il buon uso dei piaceri del senso e le soddisfazioni morali, cospirino al prolungamento di questo bene.

Udine, 20 febbraio.

## MEMORIALE DEI PRIVATI.

Statistica Municipale. Bollettino se'timanale dal 16 at 22 Febbraio 1890.

> Nascite. Nati vivi maschi 12 femm. 4 » morti » Esposti ' Totale N. 17.

Morti a domicilio. Maria Livotti di Giuseppe d'anni i e mesi 6 - Gio. Batta Franzolini di Antonio di giorni 10 - Ferruccio Sabbadini di Luigi di anni 1 - Dott. Giuseppe Gosetti fu Vincenzo d'anni 67 giudice di Tribunale - Maria Milanopulo di Giorgio d'anni 8 scolara - Anna Croattini-Moro fu Giacomo d' anni 67 casalinga - Erminia Matisani di Luigi di mesi 5 - Angelina Maschio dl Pietro-Achille d'anni 3 e mesi 0 -Emilia Cumini-Foramitti fu Mattia d' anni 34 casalinga - Lavinia Fantini di Adone d'anni 2 Antonio Colugnatti fu Gio. Batt. d'anni 86 agricoltore - Giuseppe Feruglio di Davide di anni 1 - Anna Pesante-Michelutti fu Ferdinando d' anni 34 ostessa - Lucina Fabbro di Sante d'anni 3 - Enrico Degano di Giuseppe di anni I e mesi 6 - Maria Pagnutti di Giuseppe di giorni 24 - Aldo Simonutti di mesi 9 - Veronica Leonardo fu Giovanni d'anni 30 merciaia girovaga - Artilio Adami di Daniele di mesi 9 - Caterina Gremeso d'anni 2 e mesi 3 - Gio. Batta Fantuzzi di Gio. Batta di giorni 20 - Nevio Sandri di Federico-Luigi di anni 8 scolaro - Maria Turchetto di Giovanni d'anni i e mesi 8 - Domenica Di Giusto di Giuseppe di mesi 4 - Leonardo Marani fu Giuseppe d'anni 22 tappezziere - Olga Tortora di Ginseppe d'anni 3 - Livia Floreancig di Filippo d'anni l'e mesi 7 - Egle Zualli di Alessandro d'anni 5 - Giuseppe Zoja di Angelo d'anni 2 e mesi 4 - Detalmo Vidassi di Ginseppe di mesi 3 - Maria Pascoli di Benedetto d' anni 8 scolara - Emilio Bastianutto di Giovanni d'anni i e mesi 6 - Pietro Baletti fu Giovanni d' anni 72 r. pensionato - Alcando Querini di Querino d'anni 2 - Laura Doretti-Miliotti di Antonio d'anni 50 agiata - Luigi Verona di Antonio di mesi 6 - Emilio Pirion di Luigi d'anni 3 - Dante Variolo di Nicolò di anni 2 - Luigi Tomadini di Antonio d'anni 1 e mesi 3 - Rosa Mondini-Boilla fu Luigi di anni 46 casalinga - Fidalma Castellani di Luigi di giorni 9 — Angela Pagnutti di Giuseppe di

Morti nell' Ospitale Civile.

Elisabetta Marcsini di mesi 1 - Taide Monsolini di mesi 4 - Tomaso Tomasini fu Pietro d'anni 73 agricoltore - Rosa Bertoli-Ravaglia fu Giovanni d'anni 37 cameriera - Teobaldo Tinsgodi d' anni 3 - Arturo Fabro di Ginseppe d'anni 1.

Morti nell'Ospitale militare Giuseppe Feletto di Pietro d'anni 23 caporal di artiglieria.

Totale N. 48. dei quali 4 non appartenenti ai Com. di Udine. Matrimoni.

Angelo Trincardi muratore con Anna Maria Zilli tessitrice - Francesco Bares calzolaio con Govanna Degano casalinga - Pietro Zennaro macchi nista ferroviario con Lucia Corlanovich casalinga - Vittorio Bianchi tintore con Maria Zanussi setainola - Pietro Tosolini operaio di ferriera con Maria Teresa Azzano contadina -Angelo Tavani muratore con Ernesta Aielli cuoca - Pietro Dal Bon pensionato con Caterina Brentel casalinga.

Pubblicazioni di Matrimonio Giovanni Di Fiorido merciaio girovago con Perina Giacoppe merciaia - co. Andrea Caratti possidente con Emilia contessa Mantica agiata - Angelo Gottardo agricol ore con Benvenuta Chiarandini casalinga - Enrico Bosuetti cameriere uun Giovanna Del Torre cameriera - Lorenzo Gattinoni cameriere con nesta Forster ombrellaia.

#### LOTTO

Estrazione del 21 Febbraio 1890.

| Venezia | 29 - 86 - 79 - 89 - 20 |
|---------|------------------------|
| Roma    | 61 - 70 - 10 - 8 - 60  |
| Napoli  | 78 - 69 - 33 - 19 - 74 |
| Milano  | 73 - 32 - 90 - 89 - 25 |
| Torino  | 50 - 84 - 1 - 35 - 2   |
| Firenze | 60 - 85 - 15 - 68 - 8  |
| Bari    | 39 - 9 - 12 - 28 - 19  |
| Palermo | 16 - 53 - 17 - 34 - 13 |

Attentato contro un ministro.

Londra, 22. Il Daily Nevs ha da Belgrado: Il ministro dell'interno Tauchanowitz fu iersera oggetto di un attenfato. Fu ferito a sassate da una sconosciuto. Nello stesso momento tutti i vetri del club liberale furono rotti.

Il generale Pianel, che era stato attaccato da una leggera polmonite, è ora completamente guarito.

## Notizie Telegrafiche.

Massama 23. Degiac Sejum continua atenere la sua Posizione fortificata, donde Menelick gli ordinò di non uscire e di attendere il suo arrivo.

Menelik si scusa del suo ritardo di avanzare dicendo che credeva che Makonen lo raggiungerebbe per la via d Aussa volendo inviarlo a governare le provincie dei Gallas che sono mal sicure dopo la morte di Ras Gabanà.

Antonelli " Makonen entrarono ad Amhara e proseguirono per Zebul dove è già arrivato l'esercito scioano.

Ferrovia crollata

New-York, 13. - La grande linea ferroviaria sul fiume Hassayampa a valle di Prescott (Arizona) è crollata in causa di un ingrossamento del fiume. Fino ad ora vi sono 40 vittime. La vicina città di Vichenburg è minacciata,

Luigi Monticco gerente responsabile.

#### Dispacei particolari.

PARIGI, 21 - Chiusa Rendita Italiana 94,05 VIENNA, 24 - Rendita Aust. in carta 88.70 Id. Aust. in argento 88.85, Id. Aust. in ora 110.45 Londra 11,88 Napoleoni 9,41. — MILANO, 24 — Rendita Italiana 95.35 serali 95.30, Napeleoni 20.18, Marchi. 124.70.

Onorevole Signore,

Incoraggiato dalla fiducia colla quale ebbe ad onorarmi la distinta Clientela e desideroso viemmaggiormente di soddisfare appieno sia per eleganza sia per bontà di confezione alle odierne giuste esigenze, vado ad aprire col primo marzo in questa città Via Bartolini 4 un magazzino sotto il titolo; Alla Città di Udine.

In esso riunisco un completo assortimento di stoffe inglesi e nazionali delle migliori qualità, nonchè di abiti confezionati da passeggio e società, costumini per ragazzi, vesti da camera impermeabili col mantello, plait, ombrelle, camicie, cravalte, bastoni ecc. ecc.

I signori Clienti troveranno altresì un elegante variatissimo assortimento di soprabiti, giacche a due a ad un petto d'ogni genere e d'ogni tinta, calzoni di tutta novità, gilets piquet inglesi garantiti, gilets fantasia di qualsiasi disegno e della più recente novità, articoli tutti ch'io garantisco e per la qualità della stoffa e per l'accurata lavorazione, assicurandola di aver tutto disposto per la pronta e perfetta esecuzione delle commissioni.

Nella lusinga di vedermi onorato de' suoi ambiti comandi, mi rassegno con Quintino Leonelli tutta stima.

di Camino di Codroipo

avvisa di avere concesso lo smercio dei materiali da fabbrica prodotti colla sua Fornace a fuoco continuo alla Ditta Ettzenio Crovato di Rauscedo; e di aver assunto da questa Ditta la vendita della sua distinta calce prodotta coi sassi del Mduna e del Cellina.

## AVVISO

Chi desidera fare acquisto o prendere semplicemente in affitto i locali della ex cereria FRATELLI ALESSI con annesso orto sito in Pracchiuso al N. 42 non ha che rivolgersi al sottoscritto per le opportune trattazioni.

Dott. MARCO FACCHINI in Gervasutta N. 83

### Avviso.

In Udine ed a Pozzuolo, presso il sottoscritto, trovasi vendibile una partita di seme prati artificiali stabili, a prezzo conveniente

Il sottoscrito tiene puure vendibila una filanda nuova sistema Dubbini di 4 baccinelle e 2 sbattitrici.

Giuseppe Fadelli.

SPUMANTE

Deposito esclusivo per Udine e provincia presso la Rottiglieria Cerla via Mercatovecchio, Udine.

Vino Barolo vecchio del 1880 per convalescenti.

# CO++00+++00++00++

già Stufferi

Udine - Piazza S. Giacomo - Udine

Si confeziona Vestiti e Palto Uomo Vsopra misura con Stoffe Estere e Na-V zionali di tutta novilà.

Ulster Dolman, tagli recenti di Ber-O lino, con ricco as 3 rtimento in Stoffe anche per confezioni.

Drap de Dame, Stoffe, Flanelle, Vestiti compose per s gnora nuovissimi. Scialli, Pleids, Coperte da viaggio, Biancheria filo cotone d'ogni genere,

ASSORTIMENTO SPECIALE cravatte uomo di gusto più ricercato

maglie, corazze, gilets uomo e donna,

colli e polsi di filo.

GUARNIZIONI

lana e seta d'ogni genere: D++00+++++++++++

# Uccasione tavorevole.

Da vendere un omnibus-lan-" dan a sei plazze, in perfetto stato, adatto tanto per numerosa famiglia che per alberghi.

Per trattative, rivolgersi all'amministra zione del Giornale.

# con China e Rabarbaro

di A. Maddalozzo Farmacista MEDUNO

Ottimo rimedio che si raccomanda ai capi di famiglia per i suoi splendidi risultati, comprovanti le sue virtu terapeutiche convalidate da una quantità di Attestati di distinte Autorità Mediche, che lo usarono a ne ottennero benetici risultati. Viene consigliato in molti casi di aflezioni intestinali ed emorroidarie, nelle inappetenze ed indigestioni nella convalescenza; di lunghe malattie, a più specialmente nello impoverimento del sangue, e nella gracilità e

pallidezza dei bambini. È di saporo gradovole e di facile digestione. Deposito nelle principali Farmecie.

In Udine, Alla Farm. FILIPUZZI GIROLAMI. in Venezia, Alla Farm. FERDINANDO PON-Campo S. Fosca; = Farmacia CENTENARI, Campo S. Bortolomio.

Nell' ameno paesello di Buttrio è vendibile a discretissime condizioni un villino completamente ammo-Digliato con locali annessi uso scuderia e circondato da due pertiche di terreno oltre campi tre vicinissimi al paese.

Per trattative rivolgersi alla Direzione di guesto Giornale.

#### CARTOLERIA (C. 4)

Premiata Babbrica Registri Commerciallo

### ANGELO PERESSINI

Udine - Via Mercatovecchio - Udine

Grande Deposito Carte da Parati delle primarie fabbriche tanto Nazionali

che Estere disegni novità a prezzi convenientissimi.

Si assumono commissioni in carte da tappezerie su disegni di stoffe, fantasia, velutate, damascate, procate, e sagrinate — imitazione arazzi.

1,25 24 3

Col 15 marzo 1890

## D' AFFITTARSI

seguenti locali nel suburbio Pracchiuso, N. 65 - IV:

Fabbrica per uso conciapelli con e senza arnesi, diritto d'acqua:

Locale uso lavanderia, magazzino, granajo, con orto annesso. Vasti magazzini e granai.

Locali d'abitazione e seuderie. والمراه المراهد الأمانة يتأم أمانه Per informazioni rivolgersi al signor. Giovanni Fabris, agente dell'Impresa

For aggi, suburbio Pracchiuso 65 - IV

#### TREFUSIA

Vedi AVVISO in Quarta Pagina. -

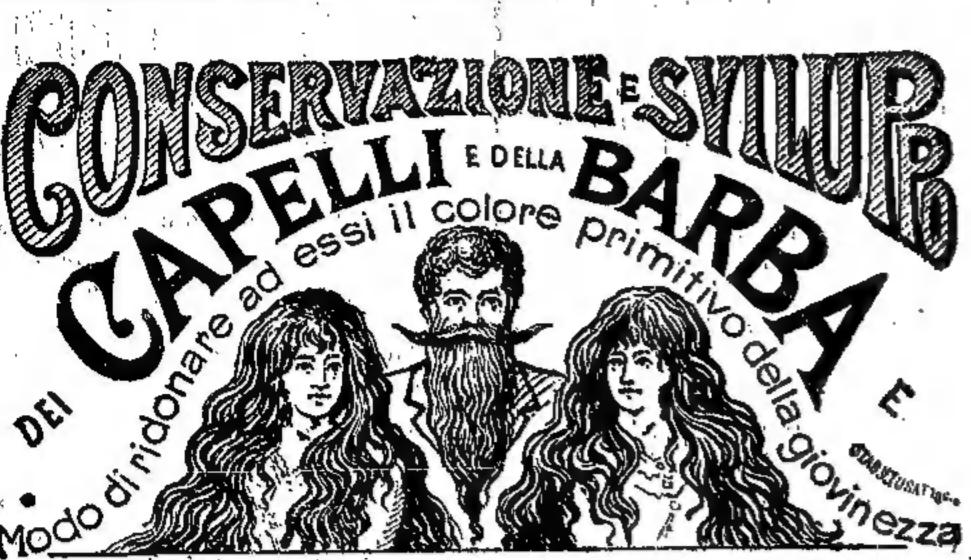

bellezza. – La barba e i capelli aggiungono all' uomo aspello di bellezza, di forza e

L'acqua di chinina III A. Elizone e Di e dotata di fragranza deliziosa, impedisce immediatamente la caduta dei capellie dalla barba non solo, ma ne agevola lo aviluppo, infondendo loro forza e morbidezza. Fa scomparire la forfora ed assicura alla gioviuezza una lussureggiante capigliatura fincalla più tarda vecchisis.

Si vende in flate (flacons) da L. 2, 1.50, 1.25, de in bottiglia da un litro circa a L. 8 50. L'acqua Anticanizie di A. Migone & C. di soave profumo, ridona in poco tempo si capelli ed alla barba imbianchiti

coloro colore primitivo, la freschezza e la leggiadria

della giovinezza, senza alcun danno alla pelle ed alla salute, ed insieme più facile ad adoperara ia non esige lavature. Non è una tintura, ma un'ac- - Luce più luce! - domandava ansieso il qua insucua che non macchia na la biaucherie grande poeta tedesco Göethe aul punto di morte, ne la pelle e che agiace sulla cute e aulla radice. È la luce la grande aspirazione di tutti gli uodei capelli e della barba, impedendone la caduta mini. Non appena acende la notte e tutto il creato s facendo scomparire le pellicole. Una soin ravvolge nelle sue cupe tenebre; soco per ogni bottigita basta per conseguirme un casa accondersi viva flammelle. effetto serprendente. -- Costa L. 4 la Immensi benefattori della umanità furono gi bottiglia.

aggiungere Centesimi 75

TOSSI BRONCHITI, CATARRI, ASMA, INFREDDATURE ECC. guarizcona coll' uso delle premista PASTIGLIE DE-STEFANI (antibropolitichs) A BAUR DE VEGETALE GERPLICE Presso della mentala I., C. 60-deppia mentala I., I., al Laboratorio Chin. DE-STEPAM e Figlio of in tette le Permuie del Regule.

In Udio ». Farmacie Comelli, De Candido, Comes-satti, Filippuzzi. Cividale, Podrecea, Pordenone, Royiglio, Gemona, Billiani,

## AVVISO.

deatori della lucerne a olio ed a p-trolio, della I sudetti articoli si vendono, a Milano, da A. inndelle e dei candelieri, delle Lumiere u ben-MIGONE e C.i. Via Torino N. 11, a da tutti gina - per tavolo, da sospendere al soffitto, da principali parrucchieri, profumieri e farmacisti de infiggere alle pareti - per uno di camera e da Regno. - Per le spedizioni per pacco postal encina, di atrio e di stalla, da carro e da carrozza banedetto chi ni da il fastidio di tenere un secorimento ben provvisto di tutte queste varie specie lumiere: ma tre volte benedetto chi tiene:



che gareggiano colla luce del gua a colla luce elettrica, che abbagliano col loro aplendore, e rallegrano gli spiriti e consolano i euori.

il negozio labovatorio DOMENICO BERTACCINE in via Mercatovecchio riccamente fornito di tutte le sorta di questi lumi muliere, lampioni, fanali....

# IL CHIRURGO DENTISTA

in Udine Via Paolo Sarpi, n. 8. ex piazzatta S. Pietro Martire

Exeguiscs qualunque lavoro ins-

rente alla meccanica pratica. Tiene grande assortimento di

DENTI ARTIFICIALI - ess-

guisce i lavori in giornata. -

Presso di lui si trovano tutta

le specialità per puliture e con-

servazione dei DENTI.

L'uno di uesto finido cost diffuso che riesce au perfina ogni raccomanda zione. Supeciore ad ogni altro preparagenere, serve mantenera

il cavallo la forza ed il coraggio fino alla vecchiaia la più avanzata. Impediace l'irrigidirei dei membri e serve specialmente a rinforzare I cavalli dopo grandi fatiche. Guariace le affezioni reumatiche, i dolori articolori di antica data, la debolezza dei reni, i visci-

#### antiene le gambe sempre asciutte e vigorose. Blister - Anglo - Germanico.

coni alle gambe, accavalcamenti muscolosi, e

È un vescicatorio risolvente di azione sicura rimpiazza il fuoco, guarisce le distazioni, (eforzi delle articolazioni, dei lorgamenti della nocca e d. endini, la debolezza e gli edemi, ed i grossamunti delle gambe, i vesciconi e cape letti, le molette. lupie, gli spaventi, la formette, le giarde, ecc. = E' utile nei reumi. Risolve gli ingerghi delle: ghiandole intermascellare e nei veri, delle gambe dei puledri, usato come rivulsivo; guarisca le un gine, malattie polmonari, artridi ecc.

Viscicatorio Liquido Azimonti per i Cavalli e Bovini menti di Cavalleria e Artigheria per ordine del Cavalleria e Artigheria per ordine del R. Ministero della Guerra, ed approvata nelle H Scuole di Veterinaria di Bologna e Modena. Unico deposito in Udine presso la Drogheria di P. MINISINI, Via Mercatovecchio.

del Cav. Prof. LUIGID'EMILIO di Napoli,

Ella sola raccomundata dagli Illustri Professori:

BLONDI - BONFIBLI CANTANI - CAPOZZI - CELLI DE RENZI - FEDERICI LOBETA - MARCHIAFAVA MURRI - SEMMOLA TORMASI

TOMMASI CRUDELI ECC. ECC.

È il primo dei ricosti tuenti, il maggior stima lante degli organi formatori del sangue:

La Trefusia Luigi d'Emilio è preparata secondo i più rigorosi dettati della scienza moderna, col sangue arterioso di giovani e robusti animali bovini, osservando il massimo rispetto per le teorie batteriologiche - Memoria scientifica e docu menti si inviano GRATIS.

GUARIECE Anemia .achitismo Nerofola Ciorosi ... Leucemia Pellagra e tutte in genere le de-

holeszo e distroffe del

tesusto sanguigno, ten à

me

Met

revoli

poste

atto o

consis

nume

rigua

letto

dei I

ai pr

tene

cond

popo

 $\mathbf{per}_{i,l}$ 

o, pj

siem

oppo

vedi

delle

amil

per

Peff

mer

gho

Innumerevoli guarigioni di casi disperati

attenti alle falsificazioni ed imitazioni Napoli, Farmacia R. del Leone, Via Roma, 303, Farmacia Internazion le In Udine esso le farmacie Anjelo Fabris e Alessi e in, tutte le l'imacie



Vi furono alcuni che misero in dubbio - qual cosa mai non si melle in dubb ai giorni nostri? - che il sottoscritto potesse venire in aiuto all'amminisrazioni della Società ferroviaria, col disporre, a pubblico vantaggio, trent straordimari per Parigi. Gli è perciò ch'egli si affretta a fur inserire su questo ripulato giornale la figura completa di un treno speciale, colla locomotiva, col tendera con due carrozze di prima e da classe, con una di merci. Ben all're poteva gli aggiungere: ma abbiano la bontà i signori e le signore cui egli si rivolge di venir nel suo negozio in via Mercatovecchio, e resteranno meravigliati al derere le ferro vie ed i treni ch'egli esporrà loro sotto gli occhi in pieno movimento.

> Domenico Bertaccioi Negozio in via Mercatovech o.

## GOTTA : REUMATISMI

Guarigione LIQUORE & PILLOLE Dottor Laville de Parisi. Il Liquore quarisce ali accessi come per incanto. (2 o 3 cuccidatate da casté bastano per togliere i piu violenti dotori.)

Le Pillole, depurative, prevengono d'ritorno degli accessi.

Questa cura perfettamente innocua, è ra communidata dell'illustre D' NELATON e dai principi della medicini. Leggere le loro testimo i unze nel precoto trattato unito ad ogni boccetta, che si manda gratis da Parigi o m da presso i nostri depositari.

Esigere, come garanzia, sull' elichette il bollo del governo francesa e la firma Vendita all'ingresso presso F. COMAR, 2B, rus St-Clinde, Parigi. DEPOSITO EN TUTTE LE PRINCIPALI FARMACISTI D. TR. 

# Il racconto della

— lo mi trovavo quella sera — così cominciò la buona vecchierella - accanto al fuoco. La Mariettina, sedutami vicino, a'affatticava a chiacchierare ... ind vicate na po'... colla sua bambola e l'accarezzava e la baciucchiava... Le meritava proprie di essere accarezzata, quella bambola Era graziosa, ben vestita, con movimenti nuovi di capo e di braccia... Gliela avava regaints io ...

- E dove comperata? - le chiezi, con vera curioeità, desiderando lo pure far un rega'o ai miei bimbi, - Dove comperata?... Non c'è che un solo negozio a Udine che meriti di essere visitato, per questi generi,

cioè bambole di legno, di cera, di gomma, ecc. - Ho capito: il negozio del eignor

# DOMENICO BERTACCINI

#### Via Mercatovecchio

- Quello, quello. Son già degli anni ch' io mi servo in quel negozioje me ne trovo contentissima. Tutte le novità in genere di giocatoli vi si trovano: Slor Meni ha un assortimento che in nassun luogo trovasi l'eguale. Tramway, barche, molini, bambole grandi, bambole picoine... Sior Meni è la Provvide'aza dei nostri



Quest'acqua rende al momento bianca e vellutata la pelle più bruna ed ha incitre le proprietà di far sparire le macchie dal visc. Unico deposito presso la Drogheria di F. MINISINI.

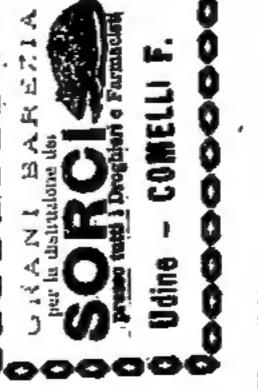

Il vostro colorito si manterrà fresco vellutato se adoperate lolvere di Riso speciale preparata al BISMUTO da CH. FAY Profumierie PARIGI, 9, Rue de la Paix, 9, PARIGI.

FERRO - CHINA - BISLERI

Milano -- FELICE BISLER! Tonico ricostituente del Sangue

Liquore di bibita all' acqua di Seltz, Soda, Castè. Pino ed anche solo. Ogni bicchierino contiene 17 centigrammi di ferro sciolto

Aitesialo medico.

MILANO. Sig. Felice Bisleri

I sottoscritti, avendo frequente occasione di prescrivere il liquore FERRO CHINA BISLERI, non esitano a dichiararlo un eccellente preparato omogeneo allo stomaco e di singolare efficacia nelle cure delle malattie che addimandano l'uso nei rimedi tonici e ricostituenti, e fra queste vanno pur comprese le psico nevrosi nella maggior parte delle quali si mostra indicatissimo, perchè consentaneo all'essenziale loro trat iamento.

CAV. Cesare Dorr. Vigna Direttore del Frenccomio di S. Clemente Dorr. Carlo Calza Medico Ispettore dell' Ospitale Civila

Venezia, 20 Agosto 1885.

Si vende in Udine nelle farmacie Bosero Augusto: Giacomo Commessati; Alessi Francesco, Minisini Francesco, Fabris Angelo e Girolami - Filippuzzi. In Cividale presso la farmacia

Podrecca Giulio. Prezzo Bottiglia grande L. 5.50 mezza Bottiglia L. 3.



arrose prodotte da raffredore da l'uso col, dal salso, la raucedine, le irritaz on di petto, l'asma ecc, guariscono bronchite delle rinomate:

PASTILIE DEL DOVER con Balsamo del Tola Specialità della Farmacia Tantini di Verona

Cent. 60 la scatola con istruzione

Esigere le vere : DOVER TANTINE GUARDARSI DALLE IMITAZIONI

Deposito Generale in Verona nella Farmacia Tantini alla Gabbia d'Oro - In Udine presso le Farmacie Gerolami e Minisini e presso le

drincipali farmacie del Regno.

Si prepara e si vende in UDINE da DE CANDIDO DOMENICO Farmacia al Redentore, Vla Grazzano; Deposito in UDINE dai Fratelli DORTA al Caffè Corazza, a MILANO e ROMA presso C. MANZONI & C., a VENEZIA Emporto di Specialità al Ponte del Barettieri.

maro

Trovasi presso i principali CAFFETTIERI e LIQUORISTI.

